# **MULTIPARVA COND**



Note d'impiego e tecniche per l'installazione



Complimenti per la scelta.

La Vostra caldaia è modulante a regolazione e accensione elettronica.

- ad alto rendimento
- · a camera stagna.

La Vostra caldaia a condensazione, a differenza delle caldaie tradizionali, consente di recuperare energia condensando il vapore acqueo contenuto nei fumi di scarico; cioè, a parità di calore prodotto, consuma meno gas ed inoltre i fumi di scarico contengono meno sostanze dannose per l'ambiente.

I materiali che la compongono e i sistemi di regolazione di cui è dotata Vi offrono sicurezza, comfort elevato e risparmio energetico così da farVi apprezzare al massimo i vantaggi del riscaldamento autonomo.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine meccanica o generica (es. ferite o contusioni).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine elettrica (folgorazione).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare il pericolo d'incendio e di esplosione.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine termica (ustioni).



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare malfunzionamenti e/o danni materiali all'apparecchio o ad altri oggetti.



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo sono informazioni importanti che devono essere lette attentamente.



## **IMPORTANTE**



- ✓ Il libretto deve essere letto attentamente; si potrà così utilizzare la caldaia in modo razionale e sicuro; deve essere conservato con cura poiché la sua consultazione potrà essere necessaria in futuro. Nel caso in cui l'apparecchio venga ceduto ad altro proprietario dovrà essere corredato dal presente libretto.
- ✓ La prima accensione deve essere effettuata da uno dei Centri Assistenza Autorizzati il cui elenco è allegato al presente libretto; dà validità alla garanzia a partire dalla data in cui viene eseguita.
- ✓ Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate; non può essere considerato responsabile per l'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente libretto o per le conseguenze di qualsiasi manovra non specificamente descritta.

## **DURANTE L'INSTALLAZIONE**

- ✓ L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in modo che, sotto la sua responsabilità, vengano rispettate le leggi e le norme nazionali e locali vigenti in merito.
- ✓ La caldaia permette di riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione e deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o a una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni e alla sua potenza.
  La caldaia deve essere alimentata con gas Metano (G20) o Butano (G30) o Propano (G31).

Lo scarico della condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico e deve risultare ispezionabile (UNI 11071 e norme correlate).

La caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per la quale è stata espressamente prevista: inoltre:

- · non deve essere esposta agli agenti atmosferici.
- non deve essere toccata da bambini o da persone inesperte.
- · evitare l'uso scorretto della caldaia.
- · evitare manovre su dispositivi sigillati.
- evitare il contatto con parti calde durante il funzionamento.

## **DURANTE L'USO**

- ✓ È vietato poiché pericoloso ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dov'è installata la caldaia (UNI 11071 e norme correlate);
- ✓ Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati utilizzando ricambi originali; limitarsi pertanto a disattivare la caldaia (vedere istruzioni).

#### ✓ Avvertendo odore di gas:

- non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille.
- aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale.
- · chiudere i rubinetti del gas.
- chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.
- ✓ Prima di avviare la caldaia, si consiglia di far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto di alimentazione del gas:
  - · sia a perfetta tenuta.
  - sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia.
  - sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti;
  - assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico.
    - Il costruttore non è responsabile di danni causati dall'apertura della valvola di sicurezza e conseguente uscita d'acqua, qualora non correttamente collegata ad una rete di scarico.
  - assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico del sifone della condensa ad un apposito imbuto di scarico (UNI 11071 e norme correlate) che deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa ed assicuri la sua corretta evacuazione.
- ✓ Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- ✓ Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi o loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

## Periodicità manutenzione

- √ L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici ed i relativi controlli devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412 (con le modifiche del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 551) e del D.Lgs n° 192/2005, corretto ed integrato col D.Lgs n° 311/2006, ed in vigore dal 2 febbraio 2007.
  - In riferimento all'articolo 12 del D.Lgs n° 192/2005 (corretto ed integrato col D.Lgs n° 311/2006) e alle disposizioni dell'allegato L dello stesso decreto aggiornato, si riporta quanto segue:
  - Impianti termici alimentati a gas di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW
    - Le operazioni di controllo e manutenzione del/i generatori di calore devono essere eseguite, secondo le specifiche indicazioni del costruttore ed in base ai decreti di cui sopra, ogni anno. Si ricorda, vedere commi 5, 6, 7 e 9 dell'allegato L al D.Lgs n° 192/2005 (corretto ed integrato col D.Lgs n° 311/2006) che, in occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento (di combustione).

## INDICE

| 1 | DE   | SCRIZIONE DELLA CALDAIA                                  | . 6 | 5.1  | 1 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi                   | 38 |
|---|------|----------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|----|
|   | 1.1  | Vista d'assieme                                          | . 6 | 5.1  | 2 Posizionamento dei terminali di tiraggio 4             | 11 |
|   | 1.2  | Pannello comandi                                         | . 6 |      | 3 Collegamento elettrico                                 |    |
|   | 1.3  | Caratteristiche generali LCD                             | . 7 | 5.1  | 4 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di    | ĺ  |
| 2 |      | RUZIONI PER L'USO                                        |     |      | zona                                                     | 13 |
| _ |      | Avvertenze                                               |     | 5.1  | 5 Collegamento elettrico termostato bollitore o sonda    |    |
|   |      | Accensione                                               |     |      | NTC e settaggio                                          | 14 |
|   |      | Temperatura del circuito di riscaldamento                |     | 5.1  | 6 Installazione della sonda esterna di temperatura 4     | 17 |
|   |      | Temperatura acqua sanitaria                              |     | 5.1  | 7 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna 4   | 17 |
|   | 2.5  |                                                          |     | 5.1  | 8 Collegamento elettrico del remoto o dell'interfaccia d | i  |
| 2 |      | NSIGLI UTILI                                             |     |      | comunicazione OT (ZIF)                                   | 17 |
| 3 | 3.1  | Riempimento del circuito riscaldamento                   |     | 5.19 | 9 Abilitazione funzionamento con sonda esterna da        |    |
|   |      | Riscaldamento                                            |     |      | remoto                                                   | 18 |
|   |      | Protezione antigelo                                      |     | 5.2  | 0 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna 4     | 19 |
|   | 3.4  | Manutenzione periodica                                   |     | 5.2  | 1 Settaggio del funzionamento modo pompa 5               | 51 |
|   |      | Pulizia esterna                                          |     | 5.2  | 2 Settaggio della postcircolazione della pompa 5         | 53 |
|   |      | Anomalie di funzionamento                                |     | 5.2  | 3 Selezione della frequenza di riaccensione 5            | 55 |
|   | 3.7  |                                                          |     | PR   | EPARAZIONE AL SERVIZIO 5                                 | 8  |
|   |      | Sonda fumi                                               | 10  |      | Avvertenze                                               |    |
|   |      |                                                          |     |      | Sequenza delle operazioni                                |    |
| 4 |      | RATTERISTICHE TECNICHE                                   |     |      | RIFICA REGOLAZIONE GAS                                   |    |
|   |      | Vista d'assieme                                          | 10  |      | Avvertenze                                               |    |
|   |      | Schema di principio                                      |     |      | Operazioni e settaggio gas                               |    |
|   | 4.3  |                                                          |     |      |                                                          |    |
|   | 4.4  | Dati tecnici M150.50SR/                                  |     |      | ASFORMAZIONE GAS6                                        |    |
|   | 4.5  |                                                          |     |      | Avvertenze                                               |    |
|   |      | Caratteristica idraulica disponibile all'impianto        |     |      | Operazioni e settaggio gas                               |    |
|   | 4.7  | Caratteristica idraulica disponibile all'uscita del "kit | 9   |      | ANUTENZIONE6                                             |    |
|   |      | sanitario M150.50SR/"                                    | 26  |      | Avvertenze 6                                             |    |
|   | 4.8  | Caratteristica idraulica disponibile all'uscita della    |     |      | Smontaggio pannelli carrozzeria6                         |    |
|   |      | pompa per serpentino bollitore del "kit sanitario        |     |      | Svuotamento del circuito sanitario 6                     |    |
|   |      | M151.90SR/"                                              |     |      | Svuotamento del circuito riscaldamento 6                 |    |
| 5 |      | TALLAZIONE                                               |     | 9.5  | Pulizia dello scambiatore primario condensante e de      |    |
|   |      | Avvertenze                                               |     |      | bruciatore 6                                             |    |
|   | 5.2  | Precauzioni per l'installazione                          |     | 9.6  | Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione    |    |
|   | 5.3  | Installazione del supporto caldaia                       |     |      | riscaldamento                                            |    |
|   | 5.4  | Dimensioni                                               | 30  |      | Controllo del condotto di espulsione fumi                |    |
|   | 5.5  | Raccordi                                                 |     |      | Verifica del rendimento della caldaia                    |    |
|   | 5.6  | Montaggio della caldaia                                  | 31  |      | Controllo del sifone scarico condensa                    |    |
|   | 5.7  | Esempi di installazione                                  |     |      | 0 Controllo dell'anodo al magnesio                       |    |
|   | 5.8  | Installazione del bollitore sanitario                    | 37  | 9.1  | 1 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 7        | 72 |
|   | 5.9  | Funzione antilegionella                                  | 37  |      |                                                          |    |
|   | 5 10 | Installazione del condotto di espulsione fumi            | 38  |      |                                                          |    |

Modelli MULTIPARVA COND MULTIPARVA COND Sigla certificazione caldaia M150.50SR/... M151.90SR/...

Apparecchio in categoria: Il2H3B/P (gas G20 20 mbar, G30 30 mbar, G31 30 mbar) Paese di destinazione: IT

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee:

Direttiva Gas 90/396/CEE

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE

Il costruttore nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso. La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

## **DESCRIZIONE DELLA CALDAIA**

## 1 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

#### 1.1 Vista d'assieme

Il modello e la matricola della caldaia sono stampati nel certificato di garanzia.



Figura 1.1

#### M151.90SR/...



Figura 1.2

#### 1.2 Pannello comandi

- 1 Pannello comandi
- 2 Manopola impostazione parametri caldaia
- 3 Selettore di funzione
- 4 Pulsante ripristino caldaia
- 5 Display LCD
- 6 Manometro circuito riscaldamento



Figura 1.3

## **DESCRIZIONE DELLA CALDAIA**

## 1.3 Caratteristiche generali LCD

Per le caratteristiche tecniche della caldaia consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE" a pag. 16.



Figura 1.4 Vista LCD

#### **LEGENDA**

| <b>b</b>                    | Il simbolo indica che la caldaia<br>può essere riattivata direttamente<br>dal utente, premendo il pulsante<br>di ripristino |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| z                           | Il simbolo indica che il guasto ri-<br>chiede l'intervento di assistenza<br>tecnica specializzata                           |
| - <b>)</b> \(\frac{1}{2} \) | Tutti i simboli rappresentati con<br>delle linee che lo circondano, in-<br>dicano che il simbolo stà lampeg-<br>giando      |

# SEGNALAZIONI DATE DAL DISPLAY LCD

| LCD   | FUNZIONE                                        |
|-------|-------------------------------------------------|
| E01 + | Blocco di sicurezza per man-<br>cata accensione |
| E02 + | Blocco per intervento termostato di sicurezza   |

| E03 +                                      |                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|                                            | Blocco generico                |  |  |  |  |
|                                            | Biocco generico                |  |  |  |  |
| E10 +                                      |                                |  |  |  |  |
| •                                          | Blocco per intervento sonda    |  |  |  |  |
|                                            | fumi                           |  |  |  |  |
| E11 +                                      |                                |  |  |  |  |
|                                            | Fiamma parassita               |  |  |  |  |
| F04 +                                      | Mancanza d'acqua nel circuito  |  |  |  |  |
| L04 +                                      | riscaldamento o circolazione,  |  |  |  |  |
| <b>عر</b>                                  | intervento pressostato riscal- |  |  |  |  |
| 3                                          | damento                        |  |  |  |  |
| E05 +                                      |                                |  |  |  |  |
| 6.                                         | Anomalia controllo:            |  |  |  |  |
|                                            | ventilatore                    |  |  |  |  |
| E06 +                                      |                                |  |  |  |  |
| E06 +                                      | Guasto sonda NTC               |  |  |  |  |
|                                            | riscaldamento                  |  |  |  |  |
| 3                                          |                                |  |  |  |  |
| E07 +                                      | Cupata sanda NTC               |  |  |  |  |
| <i>S</i> .                                 | Guasto sonda NTC               |  |  |  |  |
| 3                                          | sanitario (se collegata)       |  |  |  |  |
| E08 +                                      |                                |  |  |  |  |
| ٤                                          | Guasto sonda NTC               |  |  |  |  |
| 3                                          | esterna                        |  |  |  |  |
| E09 +                                      |                                |  |  |  |  |
| <b>6.</b>                                  | Guasto sonda NTC fumi          |  |  |  |  |
|                                            | (interruzione)                 |  |  |  |  |
| F13 +                                      |                                |  |  |  |  |
| E13 +                                      | A.T. 4016                      |  |  |  |  |
|                                            | ΔT > 40K                       |  |  |  |  |
| 7                                          |                                |  |  |  |  |
| L01                                        | Limitazione NTC primario       |  |  |  |  |
|                                            | in sanitario (se presente)     |  |  |  |  |
|                                            | Il simbolo lampeggiante indica |  |  |  |  |
| <b>                                   </b> | la comunicazione tra LCD e     |  |  |  |  |
| / \                                        | scheda.                        |  |  |  |  |
| <b>-</b>                                   | Caldaia in inverno             |  |  |  |  |
| - W.IIIIP4                                 | (riscaldamento+sanitario)      |  |  |  |  |
|                                            | Caldaia in estate (sanitario)  |  |  |  |  |
|                                            | se presente                    |  |  |  |  |

## **DESCRIZIONE DELLA CALDAIA**

|       | Caldaia in attesa inverno<br>Modalità sanitario + riscalda-<br>mento (lampeggio simbolo)                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Caldaia in attesa estate<br>Modalità sanitario, se presen-<br>te (lampeggio simbolo)                    |
| OFF   | Caldaia alimentata e selettore in OFF (lampeggio simbolo)                                               |
|       | Remoto collegato                                                                                        |
|       | Sonda controllo temperatura esterna collegata                                                           |
| 2585  | Caldaia in richiesta potenza<br>riscaldamento<br>(lampeggio simbolo)                                    |
| 2585  | Caldaia in richiesta potenza ri-<br>scaldamento con sonda ester-<br>na collegata<br>(lampeggio simbolo) |
| 11111 | Controllo temperatura riscal-<br>damento con sensore manda-<br>ta (sonda superiore)                     |
| 3560  | Caldaia in sanitario, se pre-<br>sente (lampeggio simbolo)                                              |
|       | Preriscaldo abilitato (funzione non abilitata)                                                          |
| 3560  | Preriscaldo in corso (lampeg-<br>gio simbolo) (funzione non<br>abilitata)                               |
| 535   | Caldaia in fase antigelo<br>(lampeggio simbolo + lampeg-<br>gio temperatura)                            |
| 4     | Accensione bruciatore (scarica)                                                                         |

| 0                        | Presenza fiamma (Bruciatore acceso)                                                                             |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                          | Pompa in funzione                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Z                        | Funzione ritardo attiva (anti recicling attivo)                                                                 |  |  |  |  |  |
| °C                       | Temperatura variabile espressa in °C                                                                            |  |  |  |  |  |
| bar                      | Variabile espresso in bar (se presente sensore di pressione) (funzione non abilitata)                           |  |  |  |  |  |
| 3560                     | Set Sanitario, se presente (visibile x 10 sec)<br>(disabilitati tutti gli altri simboli)<br>(lampeggio simbolo) |  |  |  |  |  |
|                          | Set Riscaldamento (visibile x 10 sec) (disabilitati tutti gli altri simboli)                                    |  |  |  |  |  |
| 2585 (lampeggio simbolo) |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Reset para               | Reset parametri default                                                                                         |  |  |  |  |  |

Il reset avviene solo impostando il corretto valore e viene visualizzato dall'accensione di tutti i simboli.



#### Spazzacamino

L'attivazione dello spazzacamino avviene impostando il corretto parametro e viene visualizzato dall'accensione della mano e dal lampeggio alternato fra temperatura e simbolo di comunicazione e termosifone.



#### 2 ISTRUZIONI PER L'USO

#### 2.1 Avvertenze



Controllate che il circuito riscaldamento sia regolarmente riempito

Provvedete altrimenti al corretto riempimento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 13.

Tutte le caldaie sono dotate di un sistema "antigelo" che interviene nel caso in cui la temperatura della stessa scenda al di sotto di 5°C; pertanto **non disattivare la caldaia**. Nel caso in cui la caldaia non venga utilizzata nei periodi freddi, con conseguente rischio di gelo fate quanto indicato nella sezione "Protezione antigelo" a pag. 13.

#### 2.2 Accensione



Figura 2.1

- I rubinetti di intercettazione (A Figura 2.1), previsti in installazione, devono essere aperti;
- Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto in installazione; il display LCD visualizza la sequenza di Figura 2.2.

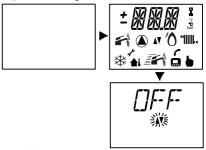

Figura 2.2

# <u>Funzionamento in riscaldamento/sanita-</u>rio

· Ruotate il selettore 3 come in Figura 2.3.



Figura 2.3

Il display LCD visualizza la sequenza di Figura 2.4.



Figura 2.4

# <u>Funzionamento della sola produzione di acqua calda</u>

· Ruotate il selettore 3 come in Figura 2.5.



Figura 2.5

Il display LCD visualizza la sequenza di Figura 2.6.



Figura 2.6

# 2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento

La temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento è regolabile, ruotando la manopola indicata in Figura 2.7 da un minimo di circa 25°C ad un massimo di circa 85°C.



Figura 2.7

Segnalazione data dal display LCD:

• con regolazione temperatura mandata riscaldamento minima Figura 2.8



Figura 2.8

 con regolazione temperatura mandata riscaldamento massima Figura 2.9.

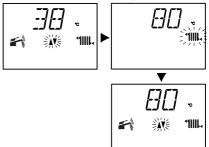

Figura 2.9

## Regolazione della temperatura riscaldamento in funzione della temperatura esterna (senza sonda esterna).

Posizionando la manopola come segue:



Figura 2.10

Il Vostro installatore qualificato, Vi potrà suggerire le regolazioni più indicate per il Vostro impianto.

La verifica del raggiungimento della temperatura impostata è visibile tramite LCD.

#### Richiesta di potenza in riscaldamento

Quando la caldaia ha una richiesta di potenza in riscaldamento si può visualizzare la sequenza dal diplay LCD in Figura 2.11.



Figura 2.11

## Regolazione della temperatura riscaldamento con sonda esterna installata

Quando è installata la sonda esterna (opzionale) la vostra caldaia regola automaticamente la temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in relazione alla temperatura esterna. Nel diplay LCD (Figura 2.12) si accende il simbolo



Figura 2.12

In questo caso la caldaia deve essere impostata da un installatore qualificato (vedere "Settaggio del coefficiente K della sonda esterna" a pag. 49) e la manopola di regolazione temperatura riscaldamento deve essere posizionata come in Figura 2.13.



Figura 2.13

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di ± 15°C agendo sulla manopola in Figura 2.13 (vedere "Settaggio del coefficiente K della sonda esterna" a pag. 49).

# 2.4 Temperatura acqua sanitaria (solo con bollitore collegato)

#### **Bollitore con termostato**

La temperatura dell'acqua di mandata del serpentino bollitore può essere variata ruotando la manopola di Figura 2.14. Per un buon rendimento del bollitore è consigliabile comunque posizionare la manopola al massimo.





Figura 2.14

#### **Bollitore con sonda NTC**

La temperatura dell'acqua calda sanitaria contenuta nel bollitore può essere regolata ad un massimo di circa 60°C, ruotando la manopola indicata in Figura 2.14.

Nel caso di installazione di un bollitore che preveda anche la sonda NTC bollitore è possibile attivare la funzione antilegionella (vedere "Funzione antilegionella" a pag. 37). Tale funzione serve ad eliminare eventuali microrganismi, portando la temperatura dell'acqua contenuta nel bollitore oltre i 65°C. Se la quantità di calcare presente nell'acqua è particolarmente elevata è consigliabile far installare un addolcitore.

## 2.5 Spegnimento

Ruotate il selettore 3 come illustrato in Figura 2.15.



Figura 2.15

Segnalazione data dal display LCD in Figura 2.16.



Figura 2.16

Nel caso si preveda un lungo periodo di inattività della caldaia:

- Scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica;
- Chiudete i rubinetti di intercettazione (A -Figura 2.17), previsti in installazione;
- Provvedete, se necessario, allo svuotamento dei circuiti idraulici vedi sezione "Svuotamento del circuito sanitario" a pag. 68 e sezione "Svuotamento del circuito riscaldamento" a pag. 68.



Figura 2.17

## **CONSIGLI UTILI**

#### 3 CONSIGLI UTILI

#### 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento

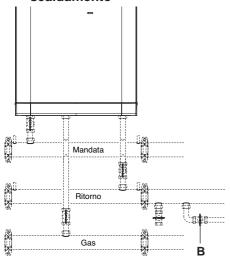

Figura 3.1

Aprite il rubinetto di riempimento (B - Figura 3.1), previsto in installazione, e verificate contemporaneamente la pressione del circuito riscaldamento sul manometro (6 - Figura 3.2).



Figura 3.2

La pressione deve essere quella calcolata per il normale funzionamento dell'impianto (vedi progetto) e comunque non inferiore ad 1,3 bar.

Ad operazione effettuata, richiudete il rubinetto di riempimento (B - Figura 3.1) e sfiatate eventualmente l'aria presente nei radiatori

#### 3.2 Riscaldamento

Per un esercizio razionale ed economico deve essere previsto il funzionamento con l'utilizzo di termostati ambiente.

Non chiudete mai il radiatore del locale nel quale è installato il termostato ambiente.

Se un radiatore (o un convettore) non riscalda, verificate l'assenza d'aria nell'impianto e che il rubinetto dello stesso sia aperto.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, non agite sui rubinetti dei radiatori, ma diminuite la regolazione della temperatura riscaldamento tramite il termostato ambiente o con la manopola regolazione riscaldamento in Figura 3.3.



Figura 3.3

## 3.3 Protezione antigelo

Il sistema antigelo, ed eventuali protezioni aggiuntive, proteggono la caldaia dai possibili danni dovuti al gelo.

Tale sistema non garantisce la protezione dell'intero impianto idraulico.

Nel caso in cui la temperatura esterna possa raggiungere valori inferiori a 0 °C si consiglia di lasciare attivo l'intero impianto regolando il termostato ambiente a bassa temperatura.

L'attivazione della funzione antigelo viene visualizzata nel display LCD come in Figura 3.4



Figura 3.4

## **CONSIGLI UTILI**

In caso si disattivi la caldaia fare effettuare da un tecnico qualificato lo svuotamento della caldaia (circuito riscaldamento e sanitario) e lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario (se presente).

## 3.4 Manutenzione periodica

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, provvedere una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un Tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato.

Durante il controllo, saranno ispezionati e puliti i componenti più importanti della caldaia ed i condotti di aspirazione aria e scarico fumi. Questo controllo potrà avvenire nel quadro di un contratto di manutenzione.

#### 3.5 Pulizia esterna



Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.

Per la pulizia usare un panno imbevuto di acqua e sapone.

**Non usare:** Solventi, sostanze infiammabili, sostanze abrasive.

#### 3.6 Anomalie di funzionamento

Se la caldaia non funziona e sul display LCD compare un codice preceduto dalla lettera **E** e il simbolo (vedere "Caratteristiche generali LCD" a pag. 7) la caldaia è in blocco.

Per ripristinare il suo funzionamento premere il pulsante ripristino 4 in Figura 3.5 sul pannello comandi della caldaia.



Figura 3.5

Segnalazione data dal display LCD Figura 3.6.



Figura 3.6



Un frequente blocco di sicurezza è da segnalare al Centro di Assistenza Autorizzato.

# Altre possibili anomalie segnalate dal display LCD

Se il display LCD visualizza un codice preceduto dalla lettera **E** e il simbolo **L** la caldaia ha una anomalia che non si può ripristinare. Segnalazione data dal display LCD Figura 3.7.



Figura 3.7

#### Rumori di bolle d'aria

Verificate la pressione del circuito di riscaldamento ed eventualmente provvedete al

## **CONSIGLI UTILI**

riempimento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 13.

#### Pressione bassa del manometro

Aggiungete nuovamente acqua all'impianto di riscaldamento.

Per effettuare l'operazione riferirsi alla sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 13.

La verifica periodica della pressione dell'impianto di riscaldamento è a cura dell'utente (responsabile dell'impianto). Qualora le aggiunte d'acqua dovessero essere troppo frequenti, far controllare se ci sono perdite dovute all'impianto di riscaldamento o alla caldaia stessa dal centro di assistenza tecnica

#### Esce acqua dalla valvola di sicurezza

Controllate che il rubinetto di riempimento, previsto in installazione, sia ben chiuso (vedere "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 13).

Controllate sul manometro che la pressione del circuito di riscaldamento non sia prossima a 5 bar; in questo caso si consiglia di scaricare parte dell'acqua dell'impianto attraverso le valvoline di sfogo d'aria presenti nei termosifoni in modo da riportare la pressione ad un valore regolare.



Nel caso di disfunzioni diverse da quelle qui sopra citate, provvedere a spegnere la caldaia come riportato nella sezione "Avvertenze" a pag. 9 e chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

#### 3.7 Codice anomalia remoto

Se alla caldaia è collegato il remoto (opzionale) nella parte centrale del display può essere visualizzato un codice che indica una anomalia della caldaia. L'anomalia in corso viene indicata con un codice numerico seguito dalla lettera E.

La tabella riassume i possibili codici visualizzabili sul remoto

| nizzabili sui remoto.                                      |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| ANOMALIA                                                   | CODICE |  |  |  |
| Blocco mancata accensione                                  | 01E    |  |  |  |
| Blocco intervento termostato sicurezza                     | 02E    |  |  |  |
| Blocco generico                                            | 03E    |  |  |  |
| Mancanza d'acqua nel circuito riscaldamento o circolazione | 04E    |  |  |  |
| Anomalia controllo ventilatore                             | 05E    |  |  |  |
| Anomalia sonda NTC riscaldamento                           | 06E    |  |  |  |
| Anomalia sonda NTC sanitaria                               | 07E    |  |  |  |
| Anomalia sonda NTC esterna                                 | 08E    |  |  |  |
| Anomalia sonda NTC fumi (interruzione)                     | 09E    |  |  |  |
| Blocco per intervento sonda scarico                        | 10E    |  |  |  |

#### 3.8 Sonda fumi

Sonda fumi 33 in Figura 4.1 è un dispositivo di sicurezza, che interviene quando la temperatura dei fumi supera i 110°C mandando in blocco di sicurezza la caldaia spegnendola

Per il ripristino del normale funzionamento della caldaia, basta premere il pulsante di ripristino 4 del pannello comandi.

#### 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

#### 4.1 Vista d'assieme

#### M150.50SR/...



Figura 4.1

- 7 Valvola sfiato automatica
- 8 Vaso d'espansione
- 9 Accenditore remoto
- 10 Scarico sfiato
- 11 Sonda NTC riscaldamento
- 12 Termostato di sicurezza
- **13** Flussostato riscaldamento (M150.50SR/...) Flussometro riscaldamento (M151.90SR/...)
- 14 Trasformatore 230V~/24V~
- 15 Pressostato di minima

- 16 Pompa
- 17 Valvola di sicurezza (5 bar)
- 18 Scarico valvola di sicurezza (5 bar)
- 19 Sifone scarico condensa
- 20 Pannello comandi
- 21 Tubo scarico condensa
- 22 Tubo mandata riscaldamento
- 23 Entrata gas
- 24 Rubinetto scarico caldaia
- 25 Tubo ritorno riscaldamento

#### M151.90SR/...



Figura 4.2

- 26 Valvola gas
- 27 Ventilatore
- 28 Bruciatore
- 29 Elettrodo di rilevazione fiamma
- 30 Spioncino controllo fiamma
- 31 Elettrodo di accensione
- 32 Scambiatore primario condensante
- 33 Sonda fumi
- 34 Tubo aspirazione aria
- 35 Attacco condotto espulsione fumi

- **48** Valvola di non ritorno montata di serie (\*)
- (\*) In caso di installazioni con caldaia singola la valvola di non ritorno va rimossa (M150.50SR/... e M151.90SR/...). In caso di installazioni con abbinamento a bollitore sanitario la valvola di non ritorno va spostata nel collettore di ritorno (vedi anche istruzioni del kit).

## 4.2 Schema di principio



Figura 4.3

#### 4.3 Schemi elettrici

#### M150.50SR/...



(\*) intercettata dai dispositivi di sicurezza ISPESL

| а | arancione     | gr | grigio  | r   | rosso          |
|---|---------------|----|---------|-----|----------------|
| b | bianco        | m  | marrone | b/r | bianco / rosso |
| С | celeste (blu) | n  | nero    | g/v | giallo / verde |

Figura 4.4

#### M151.90SR/...



(\*) intercettata dai dispositivi di sicurezza ISPESL

| а | arancione     | gr | grigio  | r   | rosso          |
|---|---------------|----|---------|-----|----------------|
| b | bianco        | m  | marrone | b/r | bianco / rosso |
| С | celeste (blu) | n  | nero    | g/v | giallo / verde |

Figura 4.5

#### M151.90SR/... con KIT CONTROLLO BOLLITORE



(\*) intercettata dai dispositivi di sicurezza ISPESL

| а | arancione     | gr | grigio  | r   | rosso          |
|---|---------------|----|---------|-----|----------------|
| b | bianco        | m  | marrone | b/r | bianco / rosso |
| С | celeste (blu) | n  | nero    | g/v | giallo / verde |

Figura 4.6

## 4.4 Dati tecnici M150.50SR/...

| (Q.nom.) Portata termica nominale            | kW     | 54,0        |
|----------------------------------------------|--------|-------------|
| (Hi)                                         | kcal/h | 46432       |
| (Q.nom.) Portata termica minima              | kW     | 14,0        |
| riscaldamento (Hi)                           | kcal/h | 12038       |
| * Potenza utile max. 60°/80°C                | kW     | 53,1        |
| Poteriza utile max. 60 760 C                 | kcal/h | 45658       |
| * Potenza utile min. riscaldamento           | kW     | 13,6        |
| 60°/80°C                                     | kcal/h | 11694       |
| ** Potenza utile max 30°/50°C                | kW     | 57,6        |
| Potenza utile max 50 /50 C                   | kcal/h | 49527       |
| ** Potenza utile min.                        | kW     | 15,1        |
| riscaldamento 30°/50°C                       | kcal/h | 12984       |
| Classe NOx                                   |        | 5           |
| NO d                                         | mg/kWh | 45          |
| NOx ponderato                                | ppm    | 26          |
| CO pond EN483 (0% O <sub>2</sub> )           | ppm    | 35,0        |
| CO a Q.nom.(0% O <sub>2</sub> ) ***          | ppm    | 150,0       |
| CO a Q.min.(0% O <sub>2</sub> ) ***          | ppm    | 20,0        |
| CO <sub>2</sub> a Q.nom. con G20             | %      | 8,8 - 9,8   |
| CO <sub>2</sub> a Q.min. con G20             | %      | 8,5 - 9,5   |
| CO <sub>2</sub> a Q.nom. con G30             | %      | 11,0 - 12,0 |
| CO <sub>2</sub> a Q.min. con G30             | %      | 10,5 - 11,5 |
| CO <sub>2</sub> a Q.nom. con G31             | %      | 10,0 - 11,0 |
| CO <sub>2</sub> a Q.min. con G31             | %      | 9,0 - 10,0  |
| ** Quantità di condensa a Q.nom.<br>30°/50°C | l/h    | 8,6         |
| ** Quantità di condensa a Q.min.<br>30°/50°C | l/h    | 2,2         |
| pH della condensa                            | рН     | 4,0         |

<sup>\*</sup> Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione

| Pressioni di alimentazione gas |                                                      |                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                | Pa                                                   | mbar                                                                       |  |  |  |
| Nom                            | 2000                                                 | 20                                                                         |  |  |  |
| Min                            | 1700                                                 | 17                                                                         |  |  |  |
| Max                            | 2500                                                 | 25                                                                         |  |  |  |
| Nom                            | 3000                                                 | 30                                                                         |  |  |  |
| Min                            | 2000                                                 | 20                                                                         |  |  |  |
| Max                            | 3500                                                 | 35                                                                         |  |  |  |
| Nom                            | 3000                                                 | 30                                                                         |  |  |  |
| Min                            | 2000                                                 | 20                                                                         |  |  |  |
| Max                            | 3500                                                 | 35                                                                         |  |  |  |
|                                | Nom<br>Min<br>Max<br>Nom<br>Min<br>Max<br>Nom<br>Min | Pa Nom 2000 Min 1700 Max 2500 Nom 3000 Min 2000 Max 3500 Nom 3000 Min 2000 |  |  |  |

| Rendimento misurato           |   |         |
|-------------------------------|---|---------|
| * Rendim. nom. 60°/80° C      | % | 98,3    |
| * Rendim. min. 60°/80° C      | % | 96,8    |
| ** Rendim. nom. 30°/50° C     | % | 106,6   |
| ** Rendim. min. 30°/50° C     | % | 107,5   |
| * Rendim. Al 30 % del carico  | % | 102,1   |
| ** Rendim. Al 30 % del carico | % | 108,2   |
| Numero Stelle                 |   | * * * * |

| Progettazione camino #                    |      |       |
|-------------------------------------------|------|-------|
| * Temperatura dei fumi max a<br>60°/80°C  | °C   | 77    |
| ** Temperatura dei fumi max a<br>30°/50°C | °C   | 57    |
| Portata massica fumi max                  | kg/s | 0,025 |
| Portata massica fumi min                  | kg/s | 0,007 |
| Portata massica aria max                  | kg/s | 0,023 |
| Portata massica aria min                  | kg/s | 0,006 |

# Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20

<sup>\*\*</sup> Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione

<sup>\*\*\*</sup> Con scarico fumi sdoppiato 80 mm da 1 m + 1 m e gas METANO G20

| Diaframma gas | Ø mm /100 |
|---------------|-----------|
| Metano G20    | 850       |
| Butano G30    | 580       |
| Propano G31   | 580       |

| Sanitario            |    |         |
|----------------------|----|---------|
| Temp. Minima-Massima | °C | 35 - 60 |

| Riscaldamento                      |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| Temperatura regolabile *           | °C    | 25 - 85 |
| Temp. max. di esercizio            | °C    | 90      |
| Draggiona magaima                  | kPa   | 600     |
| Pressione massima                  | bar   | 6,0     |
| Drocciona minima                   | kPa   | 130     |
| Pressione minima                   | bar   | 1,3     |
| Prevalenza disponibile (a 1000 l/h | , kPa | 52,8    |
| rrevalenza disponibile (a 1000 i/i | bar   | 0,528   |
| Capacità vaso di espansione        | 1     | 5,0     |
| Precarica vaso di espansione       | bar   | 3,0     |

<sup>\*</sup> Alla potenza utile minima

| Portata gas massima |      |      |
|---------------------|------|------|
| Metano G20          | m³/h | 5,71 |
| Butano G30          | kg/h | 4,26 |
| Propano G31         | kg/h | 4,20 |
| Portata gas minima  |      |      |
| Metano G20          | m³/h | 1,48 |
| Butano G30          | kg/h | 1,10 |
| Propano G31         | kg/h | 1,09 |

| Dati elettrici      |       |     |
|---------------------|-------|-----|
| Tensione            | V     | 230 |
| Frequenza           | Hz    | 50  |
| Potenza elettrica   | W     | 170 |
| Grado di protezione | IPX4D |     |

| Altre caratteristiche |    |      |
|-----------------------|----|------|
| Altezza               | mm | 900  |
| Larghezza             | mm | 600  |
| Profondità            | mm | 450  |
| Peso                  | kg | 64,5 |

| Scarichi fumi                             |    |        |
|-------------------------------------------|----|--------|
| Caldaia tipo                              |    |        |
| C13 C33 C43 C53 C63<br>C83 B23P           |    |        |
| ø condotto fumi/aria sdoppiato            | mm | 80/80  |
| ø condotto fumi/aria coassiale<br>a tetto | mm | 80/125 |

G20 Hi. 34,02 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) 1 mbar corrisponde a circa 10 mm  $\rm H_20$ 

## 4.5 Dati tecnici M151.90SR/...

| (Q.nom.) Portata termica nominale<br>(Hi)    | kcal/h |             |
|----------------------------------------------|--------|-------------|
|                                              |        | 80825       |
| (Q.nom.) Portata termica minima              | kW     | 30,5        |
| riscaldamento (Hi)                           | kcal/h | 26225       |
| * Potenza utile max. 60°/80°C                | kW     | 91,7        |
|                                              | kcal/h | 78848       |
| * Potenza utile min. riscaldamento           | kW     | 29,4        |
| 000/0000                                     | kcal/h | 25279       |
| ** Potenza utile max 30°/50°C                | kW     | 100,3       |
|                                              | kcal/h | 86242       |
| ** Potenza utile min.                        | kW     | 33,2        |
| riscaldamento 30°/50°C                       | kcal/h | 28547       |
| Classe NOx                                   |        | 5           |
| NOv pandarata                                | mg/kWh | 69          |
| NOx ponderato                                | ppm    | 39          |
| CO pond EN483 (0% O <sub>2</sub> )           | ppm    | 67,0        |
| CO a Q.nom.(0% O <sub>2</sub> ) ***          | ppm    | 250,0       |
| CO a Q.min.(0% O <sub>2</sub> ) ***          | ppm    | 50,0        |
| CO <sub>2</sub> a Q.nom. con G20             | %      | 8,7 - 9,7   |
| CO <sub>2</sub> a Q.min. con G20             | %      | 8,2 - 9,2   |
| CO <sub>2</sub> a Q.nom. con G30             | %      | 10,3 - 11,3 |
| CO <sub>2</sub> a Q.min. con G30             | %      | 9,4 - 10,4  |
| CO <sub>2</sub> a Q.nom. con G31             | %      | 10,1 - 11,1 |
| CO <sub>2</sub> a Q.min. con G31             | %      | 9,4 - 10,4  |
| ** Quantità di condensa a Q.nom.<br>30°/50°C | l/h    | 15,0        |
| ** Quantità di condensa a Q.min.<br>30°/50°C | l/h    | 5,0         |
| pH della condensa                            | рН     | 4,0         |

<sup>\*</sup> Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione

| Pressioni di alimentazione gas |                                               |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                | Pa                                            | mbar      |
| Nom                            | 2000                                          | 20        |
| Min                            | 1700                                          | 17        |
| Max                            | 2500                                          | 25        |
| Nom                            | 3000                                          | 30        |
| Min                            | 2000                                          | 20        |
| Max                            | 3500                                          | 35        |
| Nom                            | 3000                                          | 30        |
| Min                            | 2000                                          | 20        |
| Max                            | 3500                                          | 35        |
|                                | Nom<br>Min<br>Max<br>Nom<br>Min<br>Max<br>Nom | Pa     Pa |

| Rendimento misurato           |   |         |
|-------------------------------|---|---------|
| * Rendim. nom. 60°/80° C      | % | 97,5    |
| * Rendim. min. 60°/80° C      | % | 96,4    |
| ** Rendim. nom. 30°/50° C     | % | 106,7   |
| ** Rendim. min. 30°/50° C     | % | 108,7   |
| * Rendim. Al 30 % del carico  | % | 101,7   |
| ** Rendim. Al 30 % del carico | % | 108,6   |
| Numero Stelle                 |   | * * * * |

| Progettazione camino #                    |      |       |  |
|-------------------------------------------|------|-------|--|
| * Temperatura dei fumi max a<br>60°/80°C  | °C   | 75    |  |
| ** Temperatura dei fumi max a<br>30°/50°C | °C   | 55    |  |
| Portata massica fumi max                  | kg/s | 0,043 |  |
| Portata massica fumi min                  | kg/s | 0,015 |  |
| Portata massica aria max                  | kg/s | 0,041 |  |
| Portata massica aria min                  | kg/s | 0,014 |  |

# Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20

| Sanitario            |    |         |
|----------------------|----|---------|
| Temp. Minima-Massima | °C | 35 - 60 |

<sup>\*\*</sup> Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione

<sup>\*\*\*</sup> Con scarico fumi sdoppiato 80 mm da 1 m + 1 m e gas METANO G20

| Riscaldamento                |     |         |
|------------------------------|-----|---------|
| Temperatura regolabile *     | °C  | 25 - 85 |
| Temp. max. di esercizio      | °C  | 90      |
| Pressione massima            | kPa | 600     |
|                              | bar | 6,0     |
|                              | kPa | 130     |
| Pressione minima             | bar | 1,3     |
| Capacità vaso di espansione  | I   | 5,0     |
| Precarica vaso di espansione | bar | 3,0     |

| * | Alla | potenza | utile | minima |
|---|------|---------|-------|--------|
|---|------|---------|-------|--------|

| Portata gas massima      |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Metano G20               | m³/h         | 9,98         |
| Butano G30               | kg/h         | 7,41         |
| Propano G31              | kg/h         | 7,30         |
| Portata gas minima       |              |              |
|                          |              |              |
| Metano G20               | m³/h         | 3,27         |
| Metano G20<br>Butano G30 | m³/h<br>kg/h | 3,27<br>2,41 |

| Dati elettrici      |       |     |
|---------------------|-------|-----|
| Tensione            | V     | 230 |
| Frequenza           | Hz    | 50  |
| Potenza elettrica   | W     | 318 |
| Grado di protezione | IPX4D |     |

| Altre caratteristiche |    |     |
|-----------------------|----|-----|
| Altezza               | mm | 900 |
| Larghezza             | mm | 600 |
| Profondità            | mm | 450 |
| Peso                  | kg | 84  |

| Scarichi fumi                             |    |        |
|-------------------------------------------|----|--------|
| Caldaia tipo                              |    |        |
| C13 C33 C43 C53 C63<br>C83 B23P           |    |        |
| ø condotto fumi/aria sdoppiato            | mm | 80/80  |
| ø condotto fumi/aria coassiale<br>a tetto | mm | 80/125 |

G20 Hi. 34,02 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) 1 mbar corrisponde a circa 10 mm  $\rm H_20$ 

# 4.6 Caratteristica idraulica disponibile all'impianto

La caratteristica idraulica rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione dell'impianto di riscaldamento in funzione della portata.

#### Modello M150.50SR/...



Figura 4.7

#### Modello M151.90SR/...



### Figura 4.8

# 4.7 Caratteristica idraulica disponibile all'uscita del "kit sanitario M150.50SR/..."

La caratteristica idraulica disponibile all'uscita della valvola 3 vie rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione del serpentino del bollitore, che si intende abbinare, in funzione della portata.

#### Modello M150.50SR/...

#### Prevalenza - Pressione (bar)

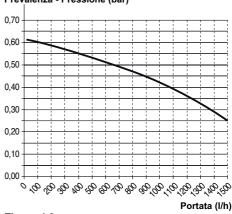

Figura 4.9

## 4.8 Caratteristica idraulica disponibile all'uscita della pompa per serpentino bollitore del "kit sanitario M151.90SR/..."

La caratteristica idraulica disponibile all'uscita della pompa rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione del serpentino del bollitore, che si intende abbinare, in funzione della portata.

## Modello M151.90SR/...

#### Prevalenza - Pressione (bar)

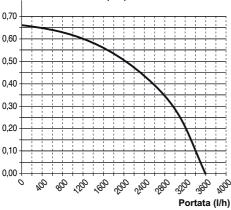

Figura 4.10

- 27 -

#### 5 INSTALLAZIONE

#### 5.1 Avvertenze



L'apparecchio deve scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno o in una canna fumaria adeguata e progettata a tale scopo e rispondere alle norme nazionali e locali vigenti.

L'apparecchio non è idoneo a ricevere condense provenienti dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Nel caso di installazione di più caldaie in cascata installare su ogni generatore la valvola di non ritorno fornita a corredo.

Il locale di installazione **deve essere ad uso esclusivo** e rispondente alle Norme Tecniche ed alla Legislazione vigente.

Nello specifico per le centrali che impiegano apparecchi di potenza maggiore o uguale ai 35 kW è obbligatorio il rilascio del certificato di prevenzioni incendi D.P.R. 447 ed il progetto elettrico.

Prima dell'installazione bisogna obbligatoriamente effettuare un accurato lavaggio di tutte le tubazioni dell'impianto con prodotti chimici non aggressivi. Tale procedura ha lo scopo di rimuovere la presenza di eventuali residui o impurità che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento della caldaia.

A seguito del lavaggio è necessario un trattamento dell'impianto.

La garanzia convenzionale non coprirà eventuali problematiche derivanti dalla inosservanza di tali disposizioni.

#### Verificare:

 che la caldaia sia adatta al tipo di gas distribuito (vedere l'etichetta adesiva). Nel caso sia necessario adattare la caldaia ad un tipo di gas diverso vedere sezione "Trasformazione gas" a pag. 65.  che le caratteristiche delle reti di alimentazione elettrica, idrica, gas siano rispondenti a quelli di targa.

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere realizzato utilizzando esclusivamente i kit di espulsione fumi forniti dal costruttore, poiché essi sono parte integrante della caldaia. Nel caso di utilizzo di altri kit tenere conto del valore di prevalenza residua al ventilatore in fase di dimensionamento dei condotti (vedere "Installazione del condotto di espulsione fumi" a pag. 38). È obbligatorio l'uso di condotti specifici per gruppi termici a condensazione. Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con i Kit.

Per il gas GPL (Butano G30 - Propano G31), l'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme tecniche e leggi vigenti.

La valvola di sicurezza deve essere collegata ad un idoneo condotto di scarico per evitare allagamenti in caso di intervento della stessa.

Il sifone dello scarico condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico o verso un neutralizzatore di condensa, quando richiesto; deve essere ispezionabile, a tenuta garantita e deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa (UNI 11071 e norme correlate).

L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme tecniche. In particolare:

- La caldaia deve essere obbligatoriamente collegata ad un efficace impianto di terra mediante l'apposito morsetto;
- In prossimità della caldaia deve essere installato un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III ed in prossimità della porta di accesso alla centrale termica un seziona-

tore generale F.M. atto a disinserire tutta la centrale dal carico.

- Per i collegamenti elettrici consultare la sezione "Collegamento elettrico" a pag. 42.
- I conduttori elettrici per il collegamento del comando remoto e della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

Per facilitare le operazioni di collegamento elettrico tra più caldaie poste in batteria sono disponibili kit accessori specifici.

# 5.2 Precauzioni per l'installazione Per l'installazione attenersi alle seguenti prescrizioni:

Fissare la caldaia ad una parete resistente.
 Eventualmente è diponibile un "Kit struttura di supporto" per facilitare le operazioni di installazione in centrale termica.



Figura 5.1

- Rispettare le misure del condotto di evacuazione fumi (vedere "Dimensioni e lunghezze scarichi fumi" a pag. 38) e i sistemi corretti di installazione del condotto raffigurati nel foglio istruzione fornito assieme al kit tubi espulsione fumi.
- Lasciare intorno all'apparecchio le distanze minime tali da permettere l'installazione ed il libero accesso a tutti gli organi di sicurezza previsti per l'impianto (Figura 5.1) e comunque, come da D.M. del 12/04/1976, le centrali termiche a gas che impiegano apparecchi di potenza maggiore o uguale ai 35kW si devono lasciare gli spazzi minimi per la corretta manutenzione.
- Nel caso di un vecchio impianto di riscaldamento, prima di installare la caldaia, eseguire una accurata pulizia, in modo da asportare i depositi fangosi formatisi nel tempo.

Dotare l'impianto di un filtro di decantazione, o utilizzare un prodotto per il condizionamento dell'acqua in esso circolante. Quest'ultima soluzione in particolare, oltre a ripulire l'impianto, esegue un'operazione anticorrosiva favorendo la formazione di una pellicola protettiva sulle superfici metalliche e neutralizza i gas presenti nell'acqua.

## 5.3 Installazione del supporto caldaia

La caldaia è corredata di supporto per il montaggio a muro e di una dima in carta contenente tutte le misure ed informazioni per la corretta installazione del supporto.

Se fosse necessario installare più caldaie in cascata sono disponibili kit accessori dedicati sia per il sostegno sia per le connessioni idrauliche.

L'impianto idraulico e del gas deve terminare con raccordi femmina rispettivamente da 1"1/4 per la mandata e ritorno riscaldamento, da 3/4" per i modelli M150.50SR/.. e 1"1/4 per i modelli M151.90SR/.. per il raccordo gas.

Per misure e dati utili vedere le pagine 30 e 38.

#### 5.4 Dimensioni

La caldaia rispetta le seguenti dimensioni:

#### M150.50SR/...



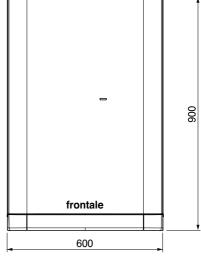



Figura 5.2

# M151.90SR/.. 70 460 70 sotto RR QZ 250 49

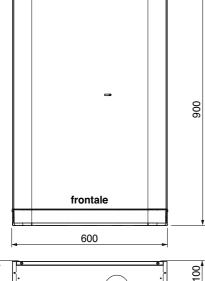



#### 5.5 Raccordi

La caldaia utilizza i seguenti raccordi:

MR Mandata riscaldamento (1"1/4)

Gas (3/4") M150.50SR/.. Gas (1"1/4) M151.90SR/..

RR Ritorno riscaldamento (1"1/4)

Sd Scarico sifone condensa (Ø 30mm)

Sv Scarico valvola di sicurezza (Ø 30mm)

SC Scarico caldaia

**SF** Scarico fumi (Ø 80mm) M150.50SR/.. Scarico fumi (Ø 100mm) M151.90SR/..

AR Aspirazione aria (Ø 80 mm)

## 5.6 Montaggio della caldaia

- Togliere i tappi di protezione dalle tubazioni della caldaia
- · Agganciare la caldaia sul supporto
- Effettuare le connessioni idrauliche degli attacchi di mandata (MR), ritorno (RR) e gas (G) all'impianto.

Per facilitare la realizzazione di quest'ultimo sono disponibili kit accessori dedicati. Figura 5.8.

- Se l'impianto idraulico di riscaldamento si sviluppa sopra il piano caldaia è consigliabile installare dei rubinetti per poter sezionare l'impianto per eventuali manutenzioni.
- Eseguire la prova di tenuta dell'impianto di alimentazione gas.
- Collegare lo scarico 18 della valvola di sicurezza 17, dello sfiato 10 e del sifone scarico condensa 21 ad un imbuto di scarico idoneo a ricevere condensa acida.



Tarare la pressione del vaso di espansione in caldaia in base ai calcoli di progetto dell'impianto idraulico.

Prevedere, se necessario, un sistema di neutralizzazione della condensa (disponibile come kit

accessorio); in questo caso collegare lo scarico 5 bar a valle di quest'ultimo.

Nel caso di installazione singola di caldaia rimuovere la valvola di non ritorno inserita nel raccordo di ritorno riscaldamento.

N.B. la valvola va tolta e inserita nell'apposita sede del kit per abbinare un bollitore sanitario alla caldaia M151.90SR/... (vedi anche foglio istruzione a corredo del kit).

Organi di sicurezza ISPESL e Separatore idraulico (disponibili come accessori)

Figura 5.4

## M151.90SR/...



Figura 5.5

## 5.7 Esempi di installazione

# M150.50SR/...: Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA e di un BOLLITORE remoto



Figura 5.7

- 36 Caldaia
- 37 Modulo sicurezze ISPESL (\*)
- 38 Separatore idraulico (\*)
- 39 Valvola a tre vie (\*)
- 40 Valvola intercettazione combustibile
- **41** Bollitore remoto (\*\*) (gestito direttamente dalla caldaia tramite valvola a tre vie)
- 42 Collettore ritorno impianti
- 43 Collettore mandata impianti
- 44 Filtro di decantazione
- (\*) Disponibile come accessorio.
- (\*\*) In questa configurazione si consiglia l'impiego di un bollitore con un serpentino adeguatamente dimensionato (vedere "Caratteristica idraulica disponibile all'uscita del "kit sanitario M150.50SR/..."" a pag. 26).

- SE Sonda esterna (\*)
- NC Neutralizzatore di condensa (\*)
- CR Comando remoto (\*)
- SB Sonda bollitore (\*)
- Sc Scarico
- ZAt Zona alta temperatura
- **ZBt** Zona bassa temperatura
- TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
- **TA2** Termostato ambiente zona bassa temperatura
- PR1 Pompa impianto alta temperatura
- PR2 Pompa impianto bassa temperatura
- VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
- Sic Sonda intercettazione combustibile
- **GAS** Alimentazione combustibile
- IAF Ingresso acqua fredda
- UAC Uscita acqua calda

## M151.90SR/...: Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA. di una zona BASSA TEM-PERATURA e di un BOLLITORE remoto



- 36 Caldaia
- 37 Modulo sicurezze ISPESL (\*)
- 38 Separatore idraulico (\*)
- 45 Pompa serpentino bollitore (\*)
- 40 Valvola intercettazione combustibile
- 41 Bollitore remoto (\*\*) (gestito direttamente dalla caldaia tramite pompa serpentino bollitore)
- 42 Collettore ritorno impianti
- 43 Collettore mandata impianti
- 44 Filtro di decantazione
- 48 Valvola di non ritorno
- Disponibile come accessorio.
- In questa configurazione si consiglia l'impiego di un bollitore con un serpentino adequatamente dimensionato (vedere "Caratteristica idraulica disponibile all'uscita della pompa per serpentino bollitore del "kit sanitario M151.90SR/..."" a pag. 27).

- SE Sonda esterna (\*)
- NC Neutralizzatore di condensa (\*)
- CR Comando remoto (\*)
- SB Sonda bollitore (\*)
- Sc Scarico
- ZAt Zona alta temperatura
- **ZBt** Zona bassa temperatura
- TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
- TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
- PR1 Pompa impianto alta temperatura
- PR2 Pompa impianto bassa temperatura
- VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
- Sic Sonda intercettazione combustibile
- **GAS** Alimentazione combustibile
- IAF Ingresso acqua fredda
- **UAC** Uscita acqua calda

# Gestione di più zone ALTA TEMPERATURA, di più zone BASSA TEMPERATURA e di un BOLLITORE remoto



Figura 5.9

- 36 Caldaia/e (il numero di caldaie può variare a seconda della potenza richiesta dall'impianto)
- 37 Modulo sicurezze ISPESL (\*)
- 38 Separatore idraulico (\*)
- 40 Valvola intercettazione combustibile
- 41 Bollitore remoto
- 42 Collettore ritorno impianti
- 43 Collettore mandata impianti
- 44 Filtro di decantazione
- **46** Tubazioni mandata-ritorno-gas (\*)
- 47 Tubazione scarichi (\*)
- 48 Valvola di non ritorno
- (\*) Disponibile come accessorio.

Installare su ogni generatore la valvola di non ritorno 48 fornita a corredo.

- QE Quadro comandi esterno (\*)
- **bus** Comunicazione tra caldaia e quadro comandi esterno (\*)
- **bus1** Comunicazione tra caldaie (\*)
- SE Sonda esterna (\*)
- NC Neutralizzatore di condensa (\*)
- SM Sonda mandata
- SB Sonda bollitore

cont Unità satellite

- TA Termostato ambiente
- Dir Zona ad bassa temperatura
- Mix Zona a bassa temperatura
- Sic Sonda intercettazione combustibile
- Sc Scarico
- GAS Alimentazione combustibile
- IAF Ingresso acqua fredda
- **UAC** Uscita acqua calda

#### 5.8 Installazione del bollitore sanitario

Il bollitore sanitario deve essere collegato idraulicamente come in Figura 5.8.

In tale configurazione di consiglia l'impiego di un bollitore con un serpentino avente perdite di carico inferiori a ....

Nel caso in cui sia necessario utilizzare un bollitore con serpentino avente perdite di carico maggiori collegarlo come in Figura 5.9. In questo caso il bollitore NON viene gestito dalla caldaia ma da un sistema di controllo da prevedere in installazione.

# 5.9 Funzione antilegionella (solo nel caso di bollitore gestito direttamente dalla caldaia tramite valvola a tre vie e sonda NTC bollitore)

La modalità Antilegionella serve ad eliminare eventuali microrganismi, portando la temperatura dell'acqua contenuta nel bollitore oltre i 65°C per un periodo massimo di 15 minuti.

Per attivare la funzione Antilegionella bisogna integrare il bollitore con una sonda NTC, posizionandola nel apposito pozzetto portasonda posto nel bollitore.

#### SONDA NTC BOLLITORE

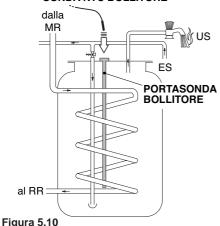

 Prima di alimentare elettricamente la caldaia posizionare la manopola 3 come indicato in Figura 5.11.



Figura 5.11

 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



 Per settare il funzionamento della modalità Antilegionella, bisogna entrare in programmazione tenendo premuto per 15 secondi il pulsante di ripristino 4 in Figura 5.11 sino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (alla sequenza P01 si alterna -- ---).

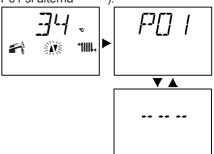

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 5.11 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P17 valido per il settaggio della funzione Antilegionella; sul display LCD compare la

seguente visualizzazione (alla sequenza P17 si alterna 01).

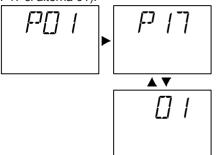

 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola settaggio caldaia 2 , posizionandola nel parametro prescelto per funzione Antilegionella.

| Settaggio<br>Manopola | LCD | Frequenza<br>d'impiego |
|-----------------------|-----|------------------------|
| 1                     | 01  | OFF                    |
| 4                     | 04  | ogni 2 giorni          |
| 7                     | 07  | ogni 3 giorni          |

Tale funzione diventa attiva dopo 12 ore dalla sua impostazione.

# 5.10 Installazione del condotto di espulsione fumi

D. Leg. N°152 obbliga lo scarico dei prodotti della combustione al di sopra della falda del tetto con distanze di rispetto dalla prospezione di edifici vicini.

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, per una corretta installazione del condotto fumi.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1.5 gradi (25 mm per metro), pertanto il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

Il solo tubo coassiale con terminale deve essere orizzontale poiché il tubo di scarico è già realizzato con la pendenza giusta.



Il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

#### 5.11 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi

Lo scarico fumi/aspirazione aria può essere realizzato nelle modalità:

C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23P

#### <u>Sistemi CORRETTI di realizzazione scarico fumi / aspirazione aria sdoppiato</u>

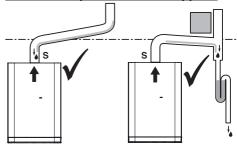



**A** = aspirazione aria **S** = scarico fumi

# <u>Sistemi NON CORRETTI di realizzazione scarico fumi / aspirazione aria sdoppiato</u>





A = aspirazione aria S = scarico fumi

#### Kit scarico fumi a parete

Questo kit consente l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei fumi a parete tramite un sistema coassiale.

#### C13



# Kit condotti sdoppiati aspirazione scarico Ø 80 mm

Questo kit permette di separare lo scarico fumi dall'aspirazione aria.

I terminali possono essere inseriti in apposite canne fumarie progettate a tale scopo, o scaricare fumo o prelevare aria direttamente a parete.



N.B: I terminali dei tubi di aspirazione aria ed espulsione fumi non possono essere posizionati su muri contrapposti dell'edificio (EN 483).

La lunghezza minima dei tubi non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre la somma dei tratti **a** + **b** max realizzabile con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 20 m.

Sono disponibili anche curve Ø 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

| Per la curva da 45° pe | erdita C | ),9 mm |
|------------------------|----------|--------|
| Per la curva da 90° pe | erdita   | 1,65 m |

# Scarico fumi e aspirazione aria non forniti dal costruttore (Tipo C63)

Nel caso di utilizzo di condotti e terminali di altro produttore (Tipo C63) è necessario che questi siano conformi al prEn 1856-1 e nel caso del condotto fumi è necessario utilizzare materiali compatibili con i prodotti di condensazione.

Nella fase di dimensionamento dei condotti tenere conto del valore di prevalenza residua al ventilatore.

| Pressione statica utile alla portata termica nominale per modello | 130 Pa |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| M150.50SR/                                                        |        |
| Pressione statica utile alla portata                              |        |
| termica nominale per modello                                      | 143 Pa |
| M151.90SR/                                                        |        |

# Kit scarico sdoppiato con aspirazione aria in ambiente (Figura 5.14)

Questo kit permette di scaricare direttamente il fumo in canna fumaria (progettate a tale scopo) o all'esterno, mentre preleva l'aria comburente direttamente dall'ambiente dove è installata la caldaia.



Figura 5.14

#### Kit prelievo fumi (Figura 5.15)

Questo kit permette di eseguire in maniera semplice e veloce l'analisi fumi.



Figura 5.15



Nel locale dove è installata la caldaia realizzare l'idonea presa d'aria per l'apporto dell'aria comburente e ventilazione dell'ambiente.

Per un buon funzionamento, il ricambio di aria minimo necessario deve essere di 2 m³/h per ogni kW di portata termica.

Sono disponibili prolunghe per raggiungere le lunghezze massime ammissibili.

300

300

# **INSTALLAZIONE**

Per facilitare la realizzazione del sistema di scarico fumi sono disponibili dei kit accessori, ordinabili separatamente, per permettere la gestione di più caldaie in cascsata.



Figura 5.16

# 5.12 Posizionamento dei terminali di tiraggio

I terminali di tiraggio devono:

- essere posizionati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio o sul tetto;
- e devono rispettare le distanze minime di Figura 5.17 ed eventuali norme nazionali e locali vigenti.

| Posizione del terminale |                                  |     |  |
|-------------------------|----------------------------------|-----|--|
| Α                       | Sotto finestra o altra apertura  | 300 |  |
| В                       | Sotto grondaia o tubi di scarico | 75  |  |
| С                       | Sotto cornicioni                 | 200 |  |
| D                       | Sotto balconi                    | 600 |  |
| Ε                       | Sotto tetto di autorimessa       | NO  |  |
| F                       | Da tubi di scarico verticale     | 150 |  |
| G                       | Da angoli interni                | 450 |  |
|                         |                                  |     |  |

| K | Da un terminale di fronte               |      |
|---|-----------------------------------------|------|
|   | ad un altro terminale                   | 1200 |
| L | Da una apertura nell'autorimessa        | NO   |
| M | Fra due terminali in verticale          |      |
|   | nella stessa parete                     | 1500 |
| Ν | Fra due terminali in orizzontale        |      |
|   | nella stessa parete                     | 300  |
| 0 | Sopra la falda di un tetto con          |      |
|   | inclinazione inferiore o uguale a 30° * | 350  |
| 0 | Sopra la falda di un tetto con          |      |
|   | inclinazione inferiore o uguale a 30° * | 600  |
| Р | Sopra un tetto piano *                  | 300  |
| Q | Da una parete *                         | 600  |
| Q | Da due pareti ad angolo *               | 1000 |

Dal suolo o da altro piano di calpestio

J Da un superficie frontale al terminale 600

H Da angoli esterni

#### Terminale a tetto

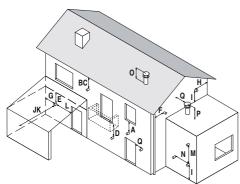

Figura 5.17

#### 5.13 Collegamento elettrico

Togliere le viti (C) e rimuovere il pannello frontale (D) spostandolo verso l'alto in modo da liberarlo dai ganci inferiori Figura 5.18.

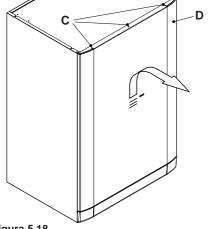

Figura 5.18

Per facilitare le operazioni di collegamento dei cavi è possibile sfilare il pannello comandi:

- rimuovere le viti (E) in Figura 5.19 e (F) in Figura 5.20;
- · estrarre frontalmente il pannello comandi ed accedere alla morsettiera di alimentazione.



Figura 5.19



Figura 5.20

Svitare le viti (G) e rimuovere il coperchio copri morsettiera (H), Figura 5.21.



Per il passaggio dei cavi utilizzare i due fori (I).

#### Collegamento alla rete di alimentazione elettrica

· Collegare il cavo di alimentazione elettrica proveniente dall'interruttore onnipolare

alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia Figura 5.22 rispettando la corrispondenza della linea (filo marrone) e del neutro (filo azzurro).

 Collegare il filo di terra (giallo/verde) ad un efficace impianto di terra.



Il filo di terra deve essere il più lungo di almeno 2 cm rispetto ai fili di alimentazione elettrica. Rispettare l'equipotenzialità di progetto.

Il cavo o il filo di alimentazione elettrica dell'apparecchio, deve avere sezione non inferiore a 1,5 mm², deve essere mantenuto distante da parti calde o taglienti e comunque attenersi alle norme tecniche vigenti.





Figura 5.22

# 5.14 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona

Per il collegamento di un termostato ambiente servirsi della morsettiera termostato ambiente della caldaia Figura 5.23.



Morsettiera alimentazione elettrica



Morsettiera termostato ambiente

Figura 5.23



Collegando un qualsiasi tipo di termostato ambiente, il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.

I conduttori elettrici del termostato ambiente vanno inseriti tra i morsetti "1 e 3" come in Figura 5.24.



Non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".



Figura 5.24

Il termostato deve essere di classe di isolamento II (

) o deve essere correttamente collegato a terra.

# Collegamento di valvole di zona comandate da termostato ambiente

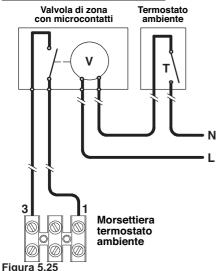

Per il collegamento di valvole di zona servirsi della morsettiera termostato ambiente della caldaia Figura 5.25.

I conduttori elettrici dei contatti del micro della valvola di zona vanno inseriti nei i morsetti "1 e 3" della morsettiera termostato ambiente come in Figura 5.25.



Il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.



Non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

#### NOTA:

Nel caso di utilizzo del comando remoto consultare anche il capitolo "Collegamento di un termostato diverso o valvole di zona" del manuale fornito a corredo dell'apparecchio.

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato

ambiente devono seguire il percorso indicato ed essere bloccati come in Figura 5.26 e condotti all'esterno della caldaia attraverso i due fori (I).



Figura 5.26

### 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore o sonda NTC e settaggio

Per il collegamento del termostato bollitore o per la sonda NTC alla caldaia, utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0,50 mm².



I conduttori elettrici per il collegamento della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

 Togliere le due viti (L) indicate in Figura 5.27 e aprire il coperchio (M) della morsettiera.



Figura 5.27

 Collegare ai morsetti T1 e T2 della morsettiera i due conduttori elettrici come indicato in Figura 5.28. Collegare gli stessi conduttori ai morsetti del termostato bollitore o sonda NTC.



Figura 5.28

#### **PROGRAMMAZIONE**

(da effettuare ad installazione ultimata)

La caldaia è settata dal produttore in modalità solo riscaldamento, e può essere abbinata ad un bollitore sanitario.

### Settaggio bollitore con termostato

 Prima di alimentare elettricamente la caldaia posizionare le manopole 2 e 3 come indicato in Figura 5.29.



Figura 5.29

 Alimentare elettricamente la caldaia sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



 Per settare il funzionamento con Termostato bisogna entrare nella programmazione premendo per 10 secondi il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.29 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna

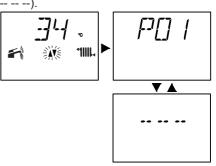

- Premere più volte il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.29 per lo scorrimento dei vari parametri, sino al raggiungimento del parametro P03, valido per la verifica del funzionamento del bollitore con termostato.
- Il valore che si visualizza nel LCD è già impostato e deve essere 04.

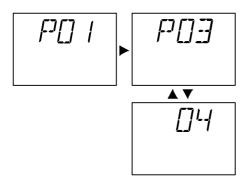

 Una volta verificato entrare nel parametro di programmazione P04 e verificare a sua volta che il parametro impostato sia 04.



#### Settaggio con sonda NTC bollitore

 Alimentare elettricamente la caldaia sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



 Per settare il funzionamento con Sonda NTC bisogna entrare nella programmazione premendo per 10 secondi il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.29 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna -----).

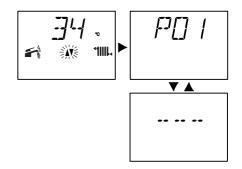

 Premere più volte il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.29 per lo scorrimento dei vari parametri, sino al raggiungimento del parametro P03, valido per la verifica del funzionamento del bollitore con sonda NTC.

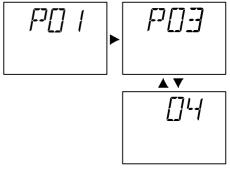

 Il valore che si visualizza nel LCD è 04, ruotare la manopola settaggio caldaia 2 in Figura 5.29, portandola al valore minimo "1".

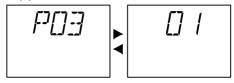

La seguente tabella mette in evidenza il settaggio della manopola caldaia 2 in Figura 5.29 con la visualizzazione presente nel display LCD per il parametro P03.

| Parametro P03         | Manopola | LCD |
|-----------------------|----------|-----|
| Termostato bollitore/ | 4        | 04  |
| Solo riscaldamento    | 4        | 04  |
| Sonda NTC bollitore   | 1        | 01  |

Ripremere il pulsante di ripristino 4 per entrare nella programmazione P04, il valore di partenza visualizzato dal LCD è 04, posizionare la manopola di settaggio caldaia 2 in Figura 5.29 al valore medio "4", il valore visualizzato dal display LCD derivante da questa operazione sarà 04.

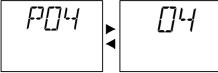

La seguente tabella mette in evidenza il settaggio della manopola caldaia 2 in Figura 5.29 con la visualizzazione presente nel display LCD per il parametro P04.

| Parametro P04         | Manopola | LCD |
|-----------------------|----------|-----|
| Termostato bollitore/ | 4        | 04  |
| Solo riscaldamento    | 4        | 04  |
| Sonda NTC bollitore   | 4        | 04  |

# 5.16 Installazione della sonda esterna di temperatura (opzionale)

La sonda esterna deve essere installata su una parete esterna dell'edificio evitando:

- L'irraggiamento diretto dei raggi solari.
- Pareti umide o soggette a formazioni di muffa.
- L'installazione in prossimità di ventilatori, bocchette di scarico o camini.

# 5.17 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna

Per il collegamento della sonda esterna alla caldaia utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0,50 mm².



I conduttori elettrici per il collegamento della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza e la loro lunghezza massima non deve superare i 20 metri.

- Togliere le due viti (L) indicate in Figura 5.27 e aprire il coperchio (M) della morsettiera.
- Collegare ai morsetti (E1) e (E2) della morsettiera i due conduttori elettrici come indicato in Figura 5.30.
- Collegare gli stessi conduttori ai morsetti della sonda esterna.



Figura 5.30

# 5.18 Collegamento elettrico del remoto o dell'interfaccia di comunicazione OT (ZIF) (opzionali)

Per il collegamento del comando remoto o dell'interfaccia di comunicazione OT alla caldaia vedi anche il libretto del COMANDO REMOTO o del REGOLATORE PER CALDAIE IN CASCATA.

 Togliere le due viti (L) indicate in Figura 5.27 e aprire il coperchio (M) della morsettiera.

# al Remoto o all'interfaccia di comunicazione OT (ZIF)



Morsettiera collegamento remoto

Figura 5.31

Collegare ai morsetti (A) e (B) della morsettiera i due conduttori elettrici come indicato in Figura 5.31.



Il ponticello elettrico collegato nella morsettiera termostato ambiente tra i morsetti "1 e 3" non va rimosso Figura 5.32.



Morsettiera alimentazione elettrica



Morsettiera termostato ambiente

5.19 Abilitazione funzionamento con sonda esterna da remoto

In caldaia il funzionamento con sonda esterna deve essere abilitata.

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può abilitare il suo funzionamento.

Premere per più di 3 secondi il pulsante 

P
per entrare in modalità INFO.





Figura 5.34

Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM 15" abilitazione della sonda esterna (Figura 5.35).



Figura 5.35

 Modificare il SET programmato agendo sui pulsanti ▲ ⑥ o ▼ ⑥ fino a visualizzare un set di 60, aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.36).



# 5.20 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna

La caldaia è settata con un coefficiente K uguale a zero per il funzionamento della caldaia senza sonda collegata.

#### Temperatura mandata °C

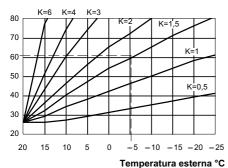

Figura 5.37

Il coefficiente K è un parametro che innalza o abbassa la temperatura di mandata caldaia al variare della temperatura esterna. Quando si installa la sonda esterna bisogna impostare questo parametro in base al rendimento dell'impianto di riscaldamento per ottimizzare la temperatura di mandata (Figura 5.37).

Es. Per avere una temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento di 60°C con una esterna di -5 °C si deve settare un K di 1,5 (linea tratteggiata in Figura 5.37).

# Sequenza per il settaggio del coefficiente K



Figura 5.38

- Posizionare le manopole 2 e 3 come indicato in Figura 5.38.
- Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



• Per settare il coefficiente K, determinato dalla Figura 5.37 bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.38 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna -- -- --).

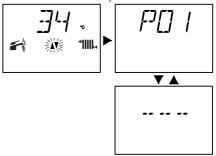

 Premere il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.38, per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P15 valido per il settaggio del coefficiente K;

sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la seguenza P15 si alterna 00).

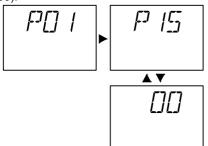

· Impostare il valore ruotando la manopola 2 in Figura 5.39 da un minimo di 30 (la sequenza P15 si alterna 30) ad un massimo di 255 in base alla curva scelta del coefficiente K in Figura 5.37





 Una volta impostato il valore desiderato, la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK.



· Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione/manopola regolazione temperatura riscaldamento 3 come indicato in Figura 5.40.



Figura 5.40

La manopola 3 deve essere collocata come indicato in Figura 5.41 per rispettare l'andamento di temperatura di mandata impianto rispetto al coefficiente K impostato.



Figura 5.41

Ruotando la manopola 3 si può modificare la temperatura di mandata riscaldamento di ±15 °C rispetto a quella impostata dal coefficiente K della sonda esterna.

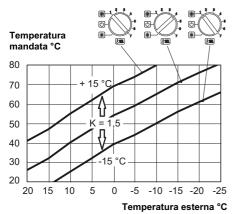

Figura 5.42 L'andamento della temperatura al variare della posizione della manopola per un **K 1,5** è illustrato nella Figura 5.42.

# Sequenza per il settaggio del coefficiente K con remoto collegato

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può selezionare il settaggio del coefficiente K.

- Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione.
- Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità INFO (Figura 5.43).



Premere il pulsante OK & per arrivare alla finestra K REG (Figura 5.44).



Con i pulsanti ▲ 🏗 e 🔻 🖫 è possibile modificare il valore.

Premere il pulsante P per uscire dalla modalità INFO (Figura 5.43).

# 5.21 Settaggio del funzionamento modo pompa

La pompa in riscaldamento è settata per il funzionamento sotto controllo del termostato ambiente Modo TA, questo settaggio può essere modificato in Modo ON (pompa sempre in funzione).

 Prima di alimentare elettricamente la caldaia posizionare la manopola 3 come indicato in Figura 5.45.



Figura 5.45

 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



 Per settare il funzionamento modo pompa, bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.45 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna

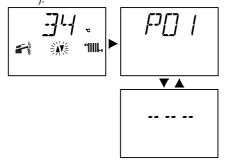

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 5.45 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P13 valido per il settaggio modo pompa; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P13 si alterna 01).

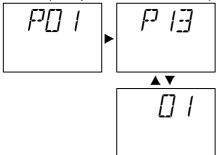

 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola 2 in Figura 5.45 - Figura 5.46 posizionandola nel modo pompa prescelto (nella Figura 5.44 esempio di manopola settata per Modo pompa ON); sul display LCD la sequenza P13 si alterna con 04.





Figura 5.46

 Una volta impostato il modo pompa desiderato la memorizzazione avviene automaticamente dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK.



 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione/manopola regolazione temperatura 3 come indicato in Figura 5.47.



Figura 5.47

#### **Programmazione con REMOTO**



Figura 5.48

Premere contemporaneamente i pulsanti
 ⊕ e ∪ ⊕ per entrare nella programmazione trasparente Figura 5.49).



Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM 13" modo pompa (Figura 5.50).



Figura 5.50

 Modificare il SET programmato agendo sui pulsanti ▲ ⑥ o ▼ ⑥ e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.51).

- Modo ON settare 04
- Modo TA settare 01.



Figura 5.51

 Per uscire dalla programmazione premere il pulsante 

P.

### 5.22 Settaggio della postcircolazione della pompa

La pompa, in funzionamento riscaldamento, è settata per una postcircolazione di circa un minuto al termine di ogni richiesta di calore. Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di quattro minuti agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.

 Prima di alimentare elettricamente la caldaia posizionare le manopole 2 e 3 come indicato in Figura 5.52.



Figura 5.52

 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



 Per settare il tempo di postcircolazione della pompa bisogna entrare nella programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino 4, in Figura 5.52 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna --- ---).

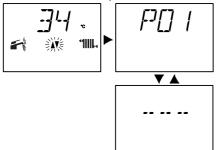

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 5.52 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P11 valido per il settaggio postcircolazione della pompa; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P11 si alterna 44).



 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola 2 in Figura 5.52 e posizionarla sul tempo prescelto Figura 5.53.



Figura 5.53

Il passo del settaggio della manopola 2 in Figura 5.53 corrisponde a un valore letto sul display LCD di circa 44 (40 secondi) e questo valore può essere variato fino a circa 255 (4 minuti); sul display LCD la sequenza P11si alterna con 60.

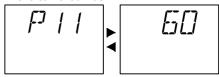

 Una volta impostato il settaggio della postcircolazione pompa desiderato, la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK.

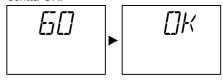

 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione 3 come indicato in Figura 5.54.



Figura 5.54

### Programmazione con REMOTO

 Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità INFO (Figura 5.55).



Figura 5.55

Premere contemporaneamente i pulsanti
 ⊕ e ∪ per entrare nella programmazione trasparente (Figura 5.56).



Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM 11" della postcircolazione pompa (Figura 5.57).



Figura 5.57

 Per modificare il SET programmato agri sui pulsanti ▲ ⑥ o ▼ ⑥ e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.58).

Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 1 secondo.



Figura 5.58

 Per uscire dalla programmazione premere il pulsante P.

# 5.23 Selezione della frequenza di riaccensione

Quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento il tempo minimo tra due accensioni e settato in tre minuti (freguenza di riaccensione).

Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di otto minuti e mezzo agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.

• Posizionare le manopole 2 e 3 come indicato in Figura 5.59.



Figura 5.59

 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



Per settare il tempo di frequenza di riaccensione bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino 4 in Figura 5.59 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna

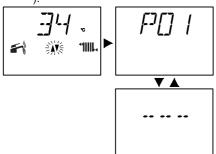

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 5.59 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P10 valido per il settaggio della frequenza di riaccensione; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P10 si alterna 88).

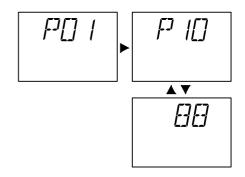

 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola 2 in Figura 5.59 e posizionarla sul tempo prescelto Figura 5.60 (nella figura esempio manopola settata per frequenza di riaccensione di tre minuti).



Figura 5.60

Il passo del settaggio della manopola 2 in Figura 5.60 corrisponde a un valore letto sul display LCD di circa 44 (90 secondi) e questo valore può essere variato fino a circa 255 (81/2 minuti); nell'LCD la sequenza P10 si alterna con 60.

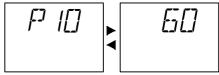

 Una volta impostato il settaggio di frequenza di riaccensione desiderato, la conferma di avvenuta memorizzazione avvie-

ne automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK.



 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione 3 come indicato in Figura 5.61.

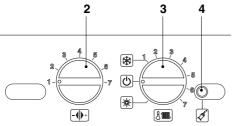

Figura 5.61

#### **Programmazione con REMOTO**

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può selezionare un tempo minimo tra due accensioni quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento.

 Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità INFO (Figura 5.62).





Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM 10" della frequenza di accensione (Figura 5.64).



Figura 5.64

Nella Figura 5.64 si visualizza un SET programmato di 90 corrispondente ad un tempo di riaccensione di 3 minuti circa.

Il campo di regolazioni è da 0 a 8 minuti e mezzo.

Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 2 secondi.

 Per modificare il SET programmato agri sui pulsanti ▲ ⑥ o ▼ ⑥ e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura Figura 5.65).



Figura 5.65

### PREPARAZIONE AL SERVIZIO

#### PREPARAZIONE AL SERVIZIO

#### 6.1 Avvertenze



Prima di eseguire le operazioni descritte in sequito, accertarsi che l'interruttore bipolare previsto nell'installazione sia sulla posizione di spento.

#### 6.2 Sequenza delle operazioni



Figura 6.1

- · Aprire il rubinetto del contatore gas e quello previsto in installazione (N) in Figura
- · Verificare con soluzione saponosa o prodotto equivalente, la tenuta del raccordo gas.
- · Richiudere il rubinetto gas (N).
- · Togliere il pannello frontale della carrozzeria vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pag. 68.

- Aprire i rubinetti di mandata e ritorno (O) previsti in installazione (Figura 6.1).
- · Aprire i rubinetti dei radiatori.
- · Riempire l'impianto di riscaldamento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 13.
- · Sfiatare i radiatori ed i vari punti alti dell'installazione, richiudere quindi gli eventuali dispositivi manuali di sfiato.
- Togliere il tappo (P) in Figura 6.2 e Figura 6.3 e sbloccare la pompa ruotando il rotore con un cacciavite.

#### M150.50SR/...



Figura 6.2

#### M151.90SR/...



Figura 6.3

### PREPARAZIONE AL SERVIZIO

- · Richiudere il tappo della pompa.
- Completare il riempimento dell'impianto riscaldamento.
  - Lo sfiato dell'installazione deve essere ripetuto più volte.



Riempire il sifone scarico condensa con circa mezzo litro d'acqua per evitare che alla prima accensione esca fumo.

Per questa operazione si può usare la presa fumi (Q) posta sullo scarico fumi (Figura 6.4) e Figura 6.5 o rimuovere il condotto di scarico.

#### M150.50SR/...



M151.90SR/...



- Montare il pannello frontale della carrozzeria.
- Alimentare elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione II dispay LCD visualizza la sequenza di Figura 6.6.

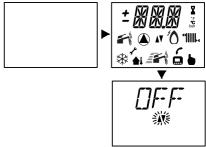

Figura 6.6

• Ruotare il selettore di funzione 3 come in Figura 6.7.



Figura 6.7

Il dispay LCD visualizza la sequenza di Figura 6.8.



Figura 6.8

 Aprire il rubinetto gas (N) previsto in installazione, in Figura 6.1.

# PREPARAZIONE AL SERVIZIO

- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Verificare il corretto funzionamento della caldaia.
- Controllare le pressioni e le portate gas come illustrato nella sezione "VERIFICA REGOLAZIONE GAS" a pag. 61 di questo libretto.
- Controllare che la condensa prodotta durante il funzionamento riempia il sifone e venga scaricata regolarmente nel tubo dell'impianto scarico.
- Spegnere la caldaia portando il selettore di funzione 3 sulla posizione 0 come in Figura 6.9.



Figura 6.9

- Illustrare all'utente (responsabile dell'impianto) il corretto uso dell'apparecchio e le operazioni di:
  - accensione
  - spegnimento
  - regolazione.

È dovere dell'utente (responsabile dell'impianto) conservare la documentazione integra e a portata di mano per la consultazione.

#### 7 VERIFICA REGOLAZIONE GAS

#### 7.1 Avvertenze



Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, richiudere bene le prese di pressione utilizzate.

Dopo ogni operazione di regolazione gas gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati.



Attenzione, pericolo di folgorazione.

Durante le operazioni descritte in questa sezione la caldaia è sotto tensione.

Non toccare assolutamente alcuna parte elettrica.

#### 7.2 Operazioni e settaggio gas

· Togliere il pannello frontale della carrozzeria della caldaia vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pag. 68.

#### Verifica pressione di rete M150.50SR/...



Figura 7.1

#### M151.90SR/...



Figura 7.2

- · A caldaia spenta (fuori servizio), controllare la pressione di alimentazione utilizzando la presa (R) in Figura 7.1 e Figura 7.2 e confrontare il valore letto con quelli riportati nelle tabelle Pressioni di alimentazione gas nella sezione "Dati tecnici M150.50SR/..." a pag. 22 e nella sezione "Dati tecnici M151.90SR/..." a pag. 24.
- Richiudere bene la presa di pressione (R) in Figura 7.1 e Figura 7.2.

### Verifica pressione minima al bruciatore

· Collegare un analizzatore fumi alla presa di analisi fumi (Q) posta sugli scarichi fumi della caldaia Figura 7.3 e Figura 7.4.

#### M150.50SR/...



#### M151.90SR/...



• Posizionare le manopole 2 e 3 del pannello comandi come indicato in Figura 7.5.



Figura 7.5

 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



 Per entrare nella modalità Spazzacamino bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino 4 in Figura 7.5 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna -- -- --).

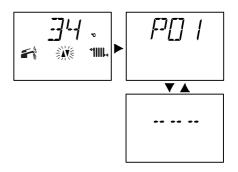

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 7.5 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P09 valido per il settaggio modalità Spazzacamino; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P09 si alterna a 00).

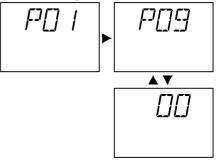

 Ruotare la manopola settaggio caldaia 2 in Figura 7.6 al minimo, sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P09 si alterna a 01).





Figura 7.6

 L'attivazione dello Spazzacamino è visualizzabile anche sul display LCD con l'accensione alternata dei simboli riportati nella seguente figura.

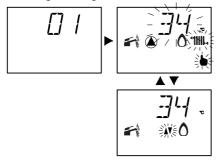

- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Confrontare il valore di CO<sub>2</sub> letto sull'analizzatore fumi con quello nelle tabelle CO<sub>2</sub> a Q.min. sezione "Dati tecnici M150.50SR/..." a pag. 22 e sezione "Dati tecnici M151.90SR/..." a pag. 24. Per tarare il CO<sub>2</sub> della caldaia (pressione del gas al bruciatore) svitare il tappo in ottone (S) e agire sulla vite a brugola Ø 4 mm Figura 7.7 e Figura 7.8 (ruotando in senso orario il valore di CO<sub>2</sub> aumenta).





Figura 7.7



#### <u>Verifica pressione massima al bruciato-</u> <u>re</u>

 Ruotare la manopola settaggio caldaia 2 al massimo Figura 7.9 e verificare il valore di CO<sub>2</sub>.



Figura 7.9

 Sul display LCD la variazione è segnalata con l'accensione alternata dei simboli riportati in Figura 7.10. (Esempio: potenza termica riscaldamento al massimo).

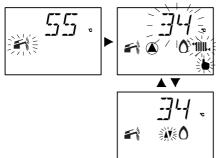

#### Figura 7.10

- Confrontare il valore di CO<sub>2</sub> letto sull'analizzatore fumi con quello nelle tabelle sezione "Dati tecnici M150.50SR/..." a pag. 22 e sezione "Dati tecnici M151.90SR/..." a pag. 24 di CO<sub>2</sub> a Q.nom.
- Se i due dati non coincidono agire sulla vite regolazione massimo (T) in Figura 7.7 della valvola gas e tarare il CO<sub>2</sub> allo stesso valore riportato nelle tabelle della sezione "Dati tecnici M150.50SR/..." a pag. 22 e sezione "Dati tecnici M151.90SR/..." a pag. 24 (ruotando in senso orario il valore di CO<sub>2</sub> diminuisce).
- Verificare che il valore del CO2 a Q min. non sia uscito dal campo di valori delle tabelle CO2 a Q min. nella sezione "Dati tecnici M150.50SR/..." a pag. 22 e sezione "Dati tecnici M151.90SR/..." a pag. 24.
- · Chiudere i rubinetti acqua calda sanitaria.
- Spegnere la caldaia portando il selettore di funzione (3) sulla posizione  ${}^{\mbox{\it U}}$  come in Figura 7.11.



Figura 7.11

Durante le operazioni di verifica delle pressioni massima e minima al bruciatore, controllare la portata gas al contatore e confrontare il suo valore con i dati di portata gas vedi sezione "Dati tecnici M150.50SR/..." a pag. 22 e sezione "Dati tecnici M151.90SR/..." a pag. 24.

Richiudere la presa di analisi fumi.

### TRASFORMAZIONE GAS

#### 8 TRASFORMAZIONE GAS

#### 8.1 Avvertenze



Le operazioni di adattamento della caldaia al tipo di gas disponibile devono essere effettuate da un Centro Assistenza Autorizzato.

I componenti utilizzati per l'adattamento al tipo di gas disponibile, devono essere solamente ricambi originali.

Per le istruzioni della taratura della valvola gas della caldaia riferirsi alla sezione "VE-RIFICA REGOLAZIONE GAS" a pag. 61.

### 8.2 Operazioni e settaggio gas



Verificare che il rubinetto gas montato sulla tubazione gas alla caldaia sia chiuso e che l'apparecchio non sia sotto tensione.

# Solo per modelli M150.50SR/..

- Togliere il pannello frontale e quelli laterali della carrozzeria come illustrato nella sezione "Manutenzione" a pag. 68.
- Svitare i girelli (U) e (V) e rimuovere il tubo del gas (Z) in Figura 8.1.

#### M150.50SR/...



 Eseguire la trasformazione del tipo di gas sostituendo correttamente il diaframma gas Figura 8.2, facendo riferimento alla sezione "Dati tecnici M150.50SR/..." a pag. 22.



Figura 8.2



Per rimontare eseguire in senso inverso le operazioni effettuate nella fase di smontaggio. Eseguire la prova di tenuta gas dopo aver stretto i girelli del tubo gas.

### Per tutti i modelli

La caldaia di fabbrica è impostata per funzionare con il gas Metano (G20).

Per impostare la caldaia per il funzionamento a gas GPL (G30 - G31) effettuare i seguenti settaggi:

#### Settaggio tipo di gas primo livello

- Togliere alimentazione elettrica alla caldaia tramite l'interruttore bipolare.
- Posizionare le manopole 2 e 3 come in Figura 8.3.

## TRASFORMAZIONE GAS



Figura 8.3

 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



 Per settare il Tipo di gas bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino 4 in Figura 8.3 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna -- -- --).

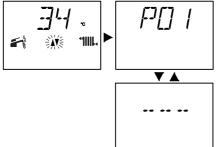

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 8.3 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P05 valido per il settaggio del Tipo di gas; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P05 si alterna a 01).



 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola 2 e posizionarla sulla posizione prescelta, vedi Figura 8.4.



Figura 8.4

La tabella di seguito riassume la correlazione tra Tipo gas, Set manopola, Visualizzazione LCD.

| GAS         | Set Manopola | LCD |
|-------------|--------------|-----|
| Metano G20  | 1            | 01  |
| GPL G30-G31 | 7            | 07  |

Esempio: Se il tipo di gas di alimentazione è il GPL (G30-G31) e la caldaia è predisposta per il funzionamento con il gas Metano (G20) ruotare la manopola 2 in posizione 7.

 Sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P05 si alterna a 07).



· Una volta impostato il Tipo di gas la con-

## TRASFORMAZIONE GAS

ferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK.



### Settaggio tipo di gas secondo livello

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 8.3 per il raggiungimento del parametro P06 valido per il settaggio del Tipo di gas (secondo livello); sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P06 si alterna a 01).

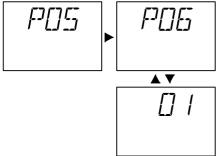

 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola 2 e posizionarla sulla posizione prescelta, vedi Figura 8.5.



Figura 8.5

La tabella di seguito riassume la correlazione tra Tipo gas secondo livello, Set manopola, Visualizzazione LCD.

| GAS         | Set Manopola | LCD |
|-------------|--------------|-----|
| Metano G20  | 1            | 01  |
| GPL G30-G31 | 7            | 07  |

 Sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P06 si alterna a 07).

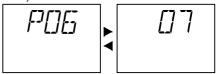

 Una volta impostato il Tipo di gas secondo livello la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK.

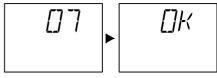

 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione 3 in OFF (Figura 8.6), oppure togliere alimentazione elettrica alla caldaia.



Figura 8.6

- Eseguire le tarature della valvola gas secondo le istruzioni riportate nella sezione "VERIFICA REGOLAZIONE GAS" a pag. 61.
- Rimontare il pannello frontale della carrozzeria.
- Applicare l'etichetta indicante la natura del gas ed il valore della pressione per il quale è regolato l'apparecchio.

L'etichetta autoadesiva è contenuta nel kit di trasformazione.

#### 9 MANUTENZIONE

#### 9.1 Avvertenze



Le operazioni descritte in questo capitolo devono essere eseguite solamente da personale professionalmente qualificato, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Per un funzionamento efficiente e regolare, l'utente (responsabile dell'impianto) deve provvedere una volta all'anno alla manutenzione e pulizia che devono essere effettuate da un tecnico del Centro Assistenza Autorizzato. Qualora questo tipo di intervento non venga svolto, danni eventuali a componenti e relativi problemi di funzionamento della caldaia non saranno coperti da garanzia convenzionale.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione, di apertura o smontaggio pannelli della caldaia, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore onnipolare previsto sull'impianto e chiudere il rubinetto del gas.

# 9.2 Smontaggio pannelli carrozzeria

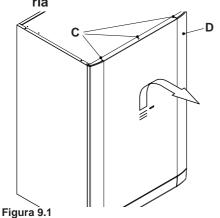

 Togliere le viti (C) e rimuovere il pannello frontale (D) spostandolo verso l'alto in modo da liberarlo dai ganci inferiori in Fiqura 9.1.



Figura 9.2

 Allentare la viti (J) in Figura 9.2 e togliere i due pannelli laterali spingendoli verso l'alto in modo da liberarli dai ganci superiori.

# 9.3 Svuotamento del circuito sanitario

(se presente)

- Chiudere il rubinetto entrata acqua sanitaria previsto in installazione.
- Aprire i rubinetti dell'acqua calda sanitaria dell'impianto.
- Svuotare il bollitore sanitario utilizzando l'apposito rubinetto di svuotamento.

# 9.4 Svuotamento del circuito riscaldamento

 Chiudere i rubinetti di mandata e ritorno (O) previsti in installazione, Figura 9.3.



Figura 9.3

 Collegare un tubo in gomma (X) al rubinetto di scarico (Y) ed aprirlo, Figura 9.4 e Figura 9.5.

M150.50SR/...



Figura 9.4



 Svuotare il serpentino del bollitore (se presente) procedendo come descritto nel manuale fornito con l'apparecchio.

# 9.5 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore

Rimozione del gruppo bruciatore ventilatore 28 in Figura 9.6 e Figura 9.7.

#### M150.50SR/...



Figura 9.6



- Figura 9.7
- Togliere il pannello frontale della carrozzeria.
- Scollegare i cablaggi degli elettrodi di accensione 31 e quello di rivelazione 29 in Figura 9.6 e Figura 9.7.
- Svitare i girelli del gas (U) e (V) e rimuovere il tubo del gas (Z), Figura 9.6 e Figura 9.7.
- Liberare il ventilatore 27 dalle connessioni elettriche e dal tubetto in silicone, Figura 9.6 e Figura 9.7.
- Scollegare il tubo aspirazione aria 34 dal ventilatore, Figura 9.6 e Figura 9.7.
- Rimuovere i dadi (W) ed estrarre il gruppo bruciatore ventilatore 28 in Figura 9.6 e Figura 9.7.



La guarnizione in silicone della parete frontale della camera di combustione deve essere cambiata se deteriorata e comunque deve essere obbligatoriamente sostituita ogni 2 anni.



L'elettrodo di rivelazione 29 in Figura 9.6 e Figura 9.7 funge anche da sensore per il corretto scarico della condensa. Se tale elettrodo viene a contatto con acqua di condensa presente all'interno della camera di combustione manda in blocco di sicurezza la caldaia.

Pertanto se all'interno della camera di combustione si trova la coimbentazione bagnata o deteriorata, provvedere alla sostituzione.



Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sui tubi dello scambiatore primario condensante, spazzolarli con un pennello in setola ed aspirare lo sporco con un aspirapolvere.

Il bruciatore non necessita di una particolare manutenzione, ma è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola.

Manutenzioni più specifiche saranno valutate ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.



Per rimontare eseguire in senso inverso le operazioni effettuate nella fase di smontaggio. Attenzione a non rovinare la guarnizione OR del tubo gas. Eseguire la prova di tenuta gas dopo aver stretto i girelli del tubo gas.

# 9.6 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento

Svuotare il circuito riscaldamento come descritto nella sezione "Svuotamento del circuito riscaldamento" a pag. 68 e controllare che la pressione minima del vaso d'espansione non sia inferiore a 1,3 bar.

Se la pressione dovesse risultare inferiore provvedere alla pressurizzazione corretta.

# 9.7 Controllo del condotto di espulsione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato (una volta all'anno) l'integrità del condotto espulsione fumi, del condotto aria e l'efficienza del circuito di sicurezza fumi.

# 9.8 Verifica del rendimento della caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la frequenza prevista dalla normativa vigente.



Vedere anche la sezione Settaggio della funzione spazzacamino della caldaia.

- Avviare la caldaia in riscaldamento alla massima potenza.
- Per la verifica della combustione, riferirsi alla sezione "VERIFICA REGOLAZIONE GAS" a pag. 61, controllo pressione gas.
- Verificare la combustione della caldaia utilizzando le prese posizionate sui tubi fumo e confrontare i dati misurati con i seguenti.

| Modello M150.50SR/             |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|
| Portata termica nominale       | kW  | 54,0      |
| Rendimento nominale            | %   | 98,3      |
| Rendimento di combustione      | %   | 99,0      |
| Eccesso d'aria                 | n   | 1,3       |
| Composiz. fumi CO <sub>2</sub> | %   | 8,8 - 9,8 |
| Composiz. fumi O2              | %   | 4,3       |
| Composiz. fumi CO              | ppm | 150       |
| Temperatura fumi               | °C  | 77        |

| Modello M151.90SR/             |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|
| Portata termica nominale       | kW  | 94,0      |
| Rendimento nominale            | %   | 97,5      |
| Rendimento di combustione      | %   | 98,1      |
| Eccesso d'aria                 | n   | 1,3       |
| Composiz. fumi CO <sub>2</sub> | %   | 8,7 - 9,7 |
| Composiz. fumi O2              | %   | 4,5       |
| Composiz. fumi CO              | ppm | 250       |
| Temperatura fumi               | °C  | 75        |

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1+1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata / ritorno riscaldamento 60°/80°C.

# 9.9 Controllo del sifone scarico condensa

Il sifone scarico condensa 19 in Figura 9.8 e Figura 9.9 non necessita di una manutenzione particolare, ma è sufficiente verificare:

- Che non si siano formati depositi solidi, eventualmente eliminarli
- Che le tubazioni di scarico condensa non siano ostruite.

Per pulire l'interno del sifone svitare il tappo (K) in Figura 9.10 e Figura 9.11 .

# M150.50SR/... 19

Figura 9.8

#### M151.90SR/...



Figura 9.9

#### M150.50SR/...



Figura 9.10

#### M151.90SR/...



# 9.10 Controllo dell'anodo al magne-

Per garantire la costante protezione contro la corrosione elettrochimica del bollitore sanitario (se installato), si consiglia di far controllare periodicamente dal Centro Assistenza Autorizzato l'integrità dell'anodo al magnesio.

#### 9.11 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia

Con la caldaia settata in spazzacamino è possibile escludere alcune funzioni automatiche della caldaia agevolando le operazioni di verifica e controllo.

· Posizionare le manopole del pannello comandi come indicato in Figura 9.12.



Figura 9.12

· Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



· Per entrare nella modalità Spazzacamino bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino 4 in Figura 9.12 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la seguenza P01 si alterna ---- --).

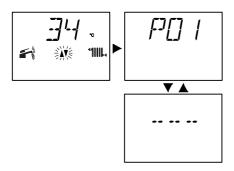

 Premere il pulsante di ripristino 4 in Figura 9.12 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P09 valido per il settaggio della modalità Spazzacamino; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P09 si alterna a 00).

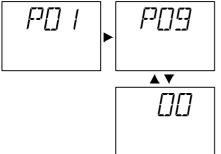

 Ruotare la manopola 2 in Figura 9.13 al minimo, sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P09 si alterna a 01).



Figura 9.13

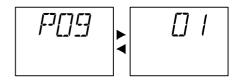

 L'attivazione dello Spazzacamino è visualizzabile anche sul display LCD con l'accensione alternata dei simboli evidenziati nella Figura 9.10.

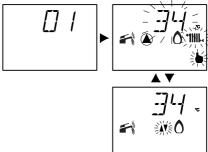

Figura 9.14

 La potenza termica del riscaldamento può essere variata ruotando la manopola (2) in Figura 9.15.



Figura 9.15

 Sul display LCD la variazione è segnalata con l'accensione alternata dei simboli evidenziati nella Figura 9.16. (Esempio: potenza termica del riscaldamento al massimo).



Figura 9.16

 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione 3 in OFF (Figura 9.17).



Figura 9.17

Passati 15 minuti la caldaia esce dal settaggio Spazzacamino e ritorna ai settaggi normali.



17962.1527.1 4709 76A5 IT

BIASI S.p.A.
37135 VERONA (Italy)
via Leopoldo Biasi, 1
Tel. 045-80 90 111 – Fax 045-80 90 222
Internet http://www.biasi.it

BIASI è costantemente impegnata nel miglioramento dei suoi prodotti, di conseguenza le caratteristiche estetiche, dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori degli apparecchi, possono essere soggetti a variazione.